



## LA DIVISIONE DEL MONDO

Drama per Musica /

Nel Famoso Teatro Vendranino di S. Saluatore,

DI GIVLIO CESARE CORRADI

L'Anno M-DC. LXXXICA NA

CONSACRARA

All'Heroica Immortal Grandezza

DELLA GENEROSA

NOBILT A.



IN VENETIA, M.DC.LXXV.

Appresso Francesco Nicolini.
Con Licenza de' Superiori, e Prinilegio.

# DEL MONDC

Deams for Interior

Nel Eamoid T. and Verdereit

OF THE CHANG

L'ann Made. 1 32.

CONSACKA

All'Heroice Lamortal Tranderi

DELLA CINEROSA

# A THEOL

VENETA.

EN VENETIA, M.DC.IXYV

Appreiro Lancelco Liftoir

The state of the state of the state of



#### GENEROSISSIMI HEROI.



VOI, che per lunga Felicità di Religioso Gouerno meritate d'aesser gli Arbitri della Terra, osserisce la mia Musa LA DIVISIO-NE DEL MONDO.

In questo presentatout Drama ubbidisco all'impulso di riverito comando, e risveglio insieme dal loro antico lethargo i Numi della favolosa Gentilità. De vestigi d'un'adombrato Dominio è Gran Simulacro la Pianta, che vi stabilisce nel Regno. Vedrete nel riforto Triunvirato de' coronati Figli di Rhea, Simboleggiata con Trè Potenze in vn Threno, l'adorata Imagine del vostro Aristocratico Impero. E chi non rapvisa nella Maestà della Vostra Fronte, ove continuo risplendono vigilanti Lumi di Providenza, lo stellato Soglio d'un Gioue? E gli Oceani inesausti della Facondia dove più signoreggiano, che nel Vostro Petto, circoscritto esempla- 1313

re della vasta Signoria d'un Nettuno? Dove in oltre (ma con misterioso Padronaggio in Voi trasferite) più internano le radici le pretiose Giuridittioni d'un Dio del Centro, che nella profondità di quel Senno , che Vi costituisce custodi eterni de' Thefori della Sapienza? Tanto bà voluto zappresentarui in queste veraci espressioni il mio tributario spirito, per maggiormente qualificare sotto la Tutela Eccelsa del Vostro inchinato Nome le humili oblationi del mio povero, ma divoto Ingegno Raccoglietele dunque , o Generofi con quella serenità di sembiante, che mi promette l'Augusta Munificenza del Real Genio, a cui, per viuere a per degli Aftri, nacquer le Sorti gloriose del Vostro Immortal Diadema. E senza più mi consacro. GENEROSISSIMI HEROI.

Venetia 4. Febbraio 1675.

Postro Eterno humilis Seruidore. Giulio Cesare Corradi.

Additionals Landing



## A Chi Legge .



Ccoti, ò Benigno Lettore, vn Parto, che per ester conceputo dal mio debole Ingegno merita il tuo nobile genero-fo compatimento. Confesso la temerità della Penna, che

ha voluto spiccare vn volo nel Cielo, là doue tant'Aquile di perspicace intelletto han saputo sar pompa di se medesime al Sole del tuo rilucente sapere. Ne spero però comparito l'ardire, mentre non per garreggiare col volo di quelle, ma per illustrarmi ai raggi della virtù, seguij l'orme di chi s'incamina alla Gloria. Questa mi balenò sù gl'occhi nell'acquisto, che seci di seruire attualmente à Caualiere, il quale compiacendosi d'abilitarmi alla struttura del presente Drama me n'additaua con tal'impiego la luce. Ne ri-mira tu dunque il Composto, e men-tre più serue all'Apparenze, che l'Apparen- \_-nerenPoetiche forme, e viui Felice

ture, le rreiente Die eeuwelaste eeuwna tali apiego la lees elevrie

· 011: 3:4.5

#### ARGOMENTO.



Alle Penne Greche, e Latine nacque con eterno volo la Fama de superbi Giganti nella Guerra di Flez gra contro Gione il supremo fra Numi;ma

Coda comoi mailte

fulminato dall'alta destra l'Orgoglio insano, restò sepolta sotto le proprie ceneri l'alterigia degli Empi, che insegnò con suoi gemiti ridir le Vittorie del Cielo alle Spesonche del Mongibello, e Vesunio. Quindi Gioue spezzando le carene all'antico Padre Saturno, già prigioniero de sudetti, assicurò sulla stragge de' ribelli Titani il vasso Regno de Cieli, e poiche viddesi dalle bellezze di Venere sorger più cruda guerra riuni la pace de Numi colla diussione del Mondo, assignando a Nettuno lo Scettro de Mari, ed à Pluto l'Impero di Dite.

Si Finge.
CheVenere Iontana dal Marito Vul.

cano fuggisse con Amore suo figlio nel Cielo per diseminare siamme amorose nel cor de Numi, al cui arrino ingelosita Giunone accaggionaste da quella Reggia l'esiglio, d'Amore.

Che lo stesso disceso nell'inferno suscitasse la Discordia conducendosa in Cielo co suoi ministri per concitare, nel seno de'Medesimi, Sdegni, Gelosie, Guerre, e Furori.

Che infine Cintia sorella d'Apollo solse dallo stesso destinata per isposa a Nettuno, ma diuenisse, come narrano le Fauole Consorte di Pluto.





#### INTERLOCVTORI.

Deità con Gioue.

Pluto.
Saturno Padre delli sudetti.
Giunone moglie di Gioue.
Venere.
Apollo.
Marte.
Cintia forella d'Apollo.
Amore figlio di Venere.
Mercurio.

Discordia.

Choro di
Semidei armati con MarteAure con Giunone.
Amorini con Venere.
Raggi con Apollo.
Pleiadi con Cintia.

Tritoni, e Glauchi con Nettu-Furie con Pluto. [no.]

# S C E N E.

R Eggia nel Ciel di Gioue Giardino nel Ciel di Venere Palaggio trasparente nel Ciel d'Apollo.

#### ATTO SECONDO.

Grottesca aggiacciata nel Ciel di Saturno. Galeria nel Ciel di Mercurio. Armeria nel Ciel di Marte.

#### ATTO TERZO.

Maritima Infernale trasparente. Reggia ne l Ciel di Cintia.

#### BALLI.

Di Ministri della Discordia. Di Deitadi,

# ATTO PRIMO SCENAPRIMA:

Allo scoppio d'un fulmine s'alza la Tenda, e si vede il Proscenio occupato da Nuuole, quali doppo varij moti formano un
LEONE coronato nel mezzo; Indi à
poco à poco dileguare si scorge la Scena
tutta nuuolosa con Gioue nel mezzo su
l'Aquila. Nettuno, e Pluto assistiri da
numerose Deitadi schierate in Atia à difesa del Cielo contro i Titani rimasti già
fulminati sù le cime dell'Olimpo.

Gioue, Nettuno, e Pluto.

Gio. P Er espugnar de l'Etra il vasto Impero
Scagliò destra Flegrea balze volanti:
Temeraria arroganza. Assin sepolto
Sotto de'marmi suoi cadde l'orgoglio;
Ne la Reggia de' Numi
Dal precipizio assicurato è'l soglio.

C. 7.32

Dui sparisce il Monte con i Giganti fulminati, e Gione con tutte quelle Deità discende dalla parte superiore all'inferiore del Cielo, e l'Aquila licentiata rinola alla sublimità delle Sfere.

Non arda del ciglio più l'ira feuera; L'aligera Arciera Difarmi l'artiglio: Già dè Titani à fcorno

Spuntanel Ciel de le Vittorie il giorno.

Wet Trafitta

?1. Sconfitta,

Net. Esscioccol morrale

Se guerrati moue.

Pl. Al braccio di Gioue 1940 C Refista chi può

Net. Trafitta,

L- audacia restò.

Sparendo in questo mentre à poco à poco la Nuvolosa infleme con le machine si scopre la Reggia maestosa di Gioue con lontani di sotto, e di sopra tutti tempestati di Giose,

Gio. De l'auuinto Saturno, ite à Germani,

A discior le catene.

Ratto mi condurro ! - - 3

Pl. Sù l' Etra in breue

Vedrai per man di Pluto Guidar disciolto il Genitor canuto

#### S CIENA II.

Giunone, Gioue, Nettuno, e Pluto

Gin. A che gioua ; ò Gran Tonante Circondar il crin de allori, Se lo stral di bel sembiante L'alme impiaga, e strugge i cori ? Arma la destra pur d'acceso telo; Dubito ancor di noua guerra in Cielo; Gio. Qual periglio fra noi la pace vecide ? Gin, Di Venere l' indegna Vn sol guardo lascino. Net. Pl. à 2. Venere in Ciele (à sospir ato arrivo!) Giu. De l' odiato Consorte Si ribella à gl'amplessi, Seco fugge Cupido, Già trà îne fiamme impure ardono mille fdegni 3 La discordia in amor crollo è de Regni Gio. Esule da le Sfere N andrà l' Arcier bendato E di Vulcano al feno Ritornarà Ciprigna. Net. (O' nemico Deffini) PD (Sorte maligna) 22. Alto Motor, le sue ragioni ascolta. Gio. Tacete voi : partite:

Nel suo voler independente è Gione de Gin. A' grane eccesso ogni rigor coniene.

Nel Perdo l' Idolo mio, Pl, Perdo 'l mio Bene de l'

#### S CENAIII. 2

#### - Giunone , e Gioue . ....

Gin. The Eh mio spolo adorato, de the Se la pace tu brami al cor di Giuno Scaccia la Dea lascina ; L'aspeito suo d'ogni piacer mi prina. Gio. Che patienti? Gitt. La fede Gio. Nafce vil' il timor. Gin. Troppo poficati Di vezzosa Beltà sono le proue. Gio. Che può far Citerea Gin. Vibrar virguardo, e trionfar di Gioue. Bella non piangere Gio. T'adorerò. De tuoi lumi l raggio amato; De tuoi crini il filo aurato L'alma in petto à me lego a a a a Bella &c.

#### SCENA IV.

Del fermate penícia a i ripofi,
Sò, che ladri voi fete d'Amor
Del fermate &c.

Deh partite gelosi pensieri, Non rubbate la pace dal sen 5 Sò, che l'ombra d'aspetti seueri Può de l'alma turbatmi 'l seren Deh partite &c.

#### SCENA V.

Cintia. Apollo, che sopragiunge:

Cine. Ontananza in amor quanto sci siera!

Non mirar'il ben gradito.

E portar il cor ferito

Pena dà troppo seuera.

Lontananza &c.

Pluto amato oue fei s

Ap. (Pluto amato oue sei!) Questi di Cintia Sono i casti pensieria

Cin. Oime. Ap. Quest'è la fede, Che riserbi à Nettuno?

Incoltante Germana, à tuo mal grado T'obliga I mio voler sposa à quel Nume à

Cine, Senti, Ap. Ammutisca il labro? Di tue ruine il Cieco Nume è Fabro :

Cinr. Se vuol'Amor così,

Questo mio cor che può s Per chi già m'inuaghi Fede cangiar non sò Se vuol &c.

Se lo destina Amor,
Dimmi, che far dourò e
Lo stral, che vibra ardor
Per altri m'insiammò
Se vol &c.

#### 16 ATTO

#### SCENA VI.

Mercurio Volando, & Apollo :

Mer. T Vmino fo Signor, come epportuno Quì Mercurio ti troua. Ap. (Cotro di Cintia I mio poter no giona!) 17a fe. Mer.Odi, Nume del Giorno. Ap. E che richiedi Volante Messagger: Mer. Venere brama Teco di fauellar, Ap. D'impura Dina Non apprezzo gli amori. Che pretende da me? Mer. Forse desia Vnir col foco tuo copia d. ardori. Ap. Sol con Vergini pure Su 1 fiorito Permetto Gode'l Nume de Carmi Nel los vago candor amar se stesso ; Mer.O's vn giorno folcaffi Il mar d' Amor entr' vn bel sen di latte ! Vedresti allor fatto Nocchiero accorto, Che fra due poppe è de le gioie il Porto Ap Di lasciuo Orator stile facondo Non farà mai, che d- impudica fiamma Arda quel Dio, che dà la luce al Mondo Sfortunate quel cor, Ch. è prigionier d. Amor 5 Si crede, che 'l piacer venga volando Ma non si può penar se non amando Infelice quel fen , Che proua 'l suo velen 3 Si pensa, che'l martir voli fuggendo ? Ma non a può languir, se non god ende

#### SCENA VII.

#### Mercurio .

Vanto poco erudito

Ne le schole d'Amor Febo si rende!

Di due bei lumi al foco

Ogni petto di giaccio alsin s'accende.

Chi non ama non hà core,

O s'hà cor conuiene amar.

Pupilletta

Vezzosetta

Tropp' hà forza nel seria.

Chi non ama, &ce.

Wago labro

di cinabro di la di cinabro di Chi ropp'è dalconel baciari mana. Oli
Chi non ama, &c.

## S C'E N'A VIII

Giardino nel Ciel di Venere.

Marte, Venere. Choro d'Amorini; alcuni de quali portano seco in marco l'Hasta, l'Elmo, los cudo, e l'Vsbergo di Marte,

Mar. V Ieni, vieni, o Ciprigna 5

Nel Ciel del tuo sembiante

Quanto son vaghe in scintillar le Stelle!

Fr



S FO T TO Fra l'Eterce facelle De la gran lampa a scorno, Potrebbe vn guardo illuminar il giorno ? Ven. Da rai di tue pupille Nascono i miei splendori, Si come nasce al Mondo Da la luce del Sol luce a i vapori control Mar Soura ffrato di Rofe Lolodol ol oll Fra tuoi labri viuacion in imu! ind sul 10 Oue ridono i fior ridano i baci, 197 ingo Qui presi per la mano vanno à sedere sul mare gine di deliziofa Fonte circondata da Mirti, e Roje .. Ven. Chi non sà che sia gioire : 0523 Lo dimandi à quello lenggor I Mar. E'vn piacer, che fallanguire of 1 Star'in braccio del suo Ben Lido Ven. E l'amar dolce martire odd oga ? Mar. Vn bel volto è Ciel seren a is il à 2. Chi non sà che fia gioire 5 que Lo dimandi à questo sen

## SCENA IX.

Amor piangente. Marte, e Venere.

Am. DEcreto ciudel,
Spietato tigotel ano acceptation de la Nume d'Amore na roque up sa Bandito e dal Ciel ano so Decreto, secono 201,0001 2 1,000

Mar. Piange Cupillo Van Molio e che t'induce Sì mesto à lacrimar? Am, Del Dio Tonante Scucrissimo impero; Madre Teno sido Arciero Abbandonar et dec. Ven. Doglia improussa

Sua militagues

Se potessi morir m'auresti vecis.

Per qual cagió: Am. Non sò:ma be nel Modo
Farò veder in breue

Chi può vantar più generose proue

D'Amor lo sdegno, od il furor di Gione.

Non fi ritardi più 5 pensieri à l'armi.

Di Megera Più feuera Sorga l'ira à vendicarmi. Non fi ritardi, &c.

- Amor sdegnato parte dal Cielo .

Ven. Fra mortali 'n qual parte

Ritorniamo al piacer? Ven Volgi il bel ciglio, Ne tuoi lumi vedrò l'armi del Figlio,

#### SCENAX.

Mercurio, & li sudetti, è poi Gioue.

Mer. PArtite, partite,
Lasciate'l riposo,
Che Gioue sdegnoso
Il passo quà moue:
Se volete goder suggite altroue.
Ven. Maraà 2.) Andiam Gio, Numi sasciui
Indegnidi calcar le vie del Polo,
Così stà sozzi amplessi,
Sete vergogna al Ciel, scorno à voi stessi?
Mar. L'affetto ò Gra Motor. Gio. Taci nel grebo
D'vn'impura Beltà, da va crine autinto
Giace 'l Nume de l'Armi?

# S C E N E.

R Eggia nel Ciel di Gioue Giardino nel Ciel di Venere Palaggio trasparente nel Ciel d'Apollo.

#### ATTO SECONDO.

Grottesca aggiacciata nel Ciel di Saturno. Galeria nel Ciel di Mercurio. Armeria nel Ciel di Marte.

#### ATTO TERZO.

Maritima Infernale trasparente. Reggia ne l Ciel di Cintia.

#### BALLI.

Di Ministri della Discordia. Di Deitadi,



Allo scoppio d'un fulmine s'alza la Tenda,e si vede il Proscenio occupato da Nuuole, quali doppo varij mori formano un LEONE coronato nel mezzo; Indi à poco à poco dileguare si scorge la Scena tutta nuuolosa con Gioue nel mezzo su l'Aquila. Nettuno, e Pluro assissifici da numerose Deitadi schierate in Aria à difesa del Cielo contro i Titani rimassi già fulminati su le cime dell'Olimpo.

Gioue, Netouno, e Pluto.

Gio. P Er espugnar de l'Etra il vasto Impero
Scagliò destra Flegrea balze volanti:
Temeraria arroganza. Assin sepolto
Sotto de'marmi suoi cadde l'orgoglio;
Ne la Reggia de' Numi
Dal precipizio assicurato è'l soglio.

T2 ATTO

Dui sparisce il Monte con i Giganti fulminati, e Gione con tutte quelle Deità discende dalla parte superiore all'inferiore del Ci elo, e l'Aquila licentiata rinola alla sublimità delle Sfere.

Non arda del ciglio più l'ira feuera; L'aligera Arciera Difarmi l'artiglio; Già dè Titani à fcerno

Spuntanel Ciel de le Vittorie il giorno.

Met. Trafitta.

à 2. L'audacia restò:

Net. Essciocco'l morrale | |
Se ouerrati moue.

Pl. Al braccio di Gioue

Net. Trafitta,

Sconfitta, L-audacia restò:

Sparendo in questo mentre à poto à poto la Nunolosa insieme con le machine si scopre la Reggia maestosa di Gione con lontani di sotto, e di sopra tutti tempestati di Giose,

Gio. De l'auuinto Saturno, ite è Germani, A discior le catene.

Net. Al basso Mondo Ratto mi condutrò !

pl. Su l. Etra in breue

Vedrai per man di Pluto Guidar disciolto il Genitor canuto

#### 13

#### S CIENA II.

#### Giunone, Gioue, Nettuno, e Pluto.

Gin, A che gioua; ò Gran Tonante, -Se lo stral di bel sembiante L'alme impiaga, e ftrugge i cori ? Arma la destra pur d'acceso telo; Dubito ancor di noua guerra in Cielo; Gio. Qual periglio fra noi la pace vecide ? Gin. Di Venere l' indegna Vn sol guardo lascino. Net.Pl. à 2. Venere in Ciel? (à sospir ato arrivo!) Giu. De l' odiato Consorte Si ribella à gl'amplessi, Seco fugge Cupido, Già trà îne fiamme impure ardono mille fdegni 3 La discordia in amor crollo è de Regni Gio. Esule da le Sfere N andrà l' Arcier bendato, E di Vulcano al seno -Ritornarà Ciprigna. Net. (O' nemico Deffini) Pl. (Sorte maligna)

22. Alto Motor, le sue ragioni ascolta.

Gio. Tacete voi : partire:

Nel suo voler independente è Gioue

Giu. A' graue eccelso ogni rigor couiene.
Nel Perdo l' Idolo mio, Pl, Perdo 'l mio Bene

#### S CENAIII. 2

#### Giunone se Gioue . ...

Gin. Thimio sposo adorato, Se la pace tu brami al cor di Giuno L'aspeito suo d'ogni piacer mi prina! Gio. Che patienti ? Giti. La fede Gio. Nasce vil' il timor. Gin. Troppo posienti Di vezzosa Beltà sono le proue. Gio. Che può far Citerea Gin. Vibrat virguardo, e trionfar di Gioue Bella non piangere Gio. T'adorero. De tuoi lumi 'l raggio amato, . De'tuoi crini il filo aurato L'alma in petto à me lego ma a a Bella &c.

#### SCENA IV.

15

Deh partite gelosi pensieri, Non rubbate la pace dal sen s Sò, che l'ombra d'aspetti seueri Può de l'alma turbarmi 'l seren Deh partite &c,

#### SCENA V.

Cintia. Apollo, che sopragiunge ?

Cint. Ontananza în amor quanto sei siera!

Non mirar il ben gradito

E portar il cor ferito

Pena dà troppo seuera

Lontananza &c.

Pluto amato oue sei s

Ap. (Pluto amato oue fei!) Questi di Cintia Sono i casti pensieria

Cin, Oime. Ap. Queft'è la fede, Che riferbi à Nettuno? Incoltante Germana, à tuo mal grado

T'obliga I mio voler sposa à quel Nume ?

Cine, Senti, Ap. Ammutisca il labro?

Di tue ruine il Cieco Nume è Fabro

Oint. Se vuol'Amor così,

Questo mio cor che può s

Per chi già m'inuaghi

Fede cangiar non sò,

Se vuol &c.

Se lo destina Amor,
Dimmi, che far dourò s
Lo stral, che vibra ardor
Per altri m'insiammò,
Se vol &c.

#### SCENA VI.

#### Mercurio Volando, & Apollo :

Mer. T Vmine fo Signor, come epportuno Quì Mercurioti troua. Ap. (Cotro di Cintia'l mio poter no giona!) tra fe. Mer. Odi, Nume del Giorno. Ap. E che richiedi Volante Messagger? Mer. Venere brama Teco di fauellar, Ap. D'impura Diua Non apprezzo gli amori. Che pretende da me? Mer. Forse desia Vnir col foco tuo copia d. ardori, Ap. Sol con Vergini pure Su 1 fiorito Permello Gode'l Nume de Carmi Nel lor vago candor amar fe stello Mer.O's vn giorno folcaffi Il mar d' Amor entre vn bel sen di latte; Vedresti allor fatto Nocchiero accorto, Che fra due poppe è de le gioie il Porto Ap Di lasciuo Orator stile facondo Non farà mai , che de impudica fiamma Arda quel Dio, che dà la luce al Mondo Sfortunate quel cor, Ch. & prigionier d' Amor 5 Si crede, che 'l piacer venga volando Ma non si può penar se non amando Infelice quel sen , Che proua 'l suo velen 3 Si pensa, che'l martir voli fuggendo; Ma non a può languir, se non godende?

17

#### SCENA VII.

Mercurio .

Vanto poco erudito
Ne le schole d'Amor Febo si rende!
Di due bei lumi al foco
Ogni petto di giaccio alsin s'accende.
Chi non ama non ha core,
O s'ha cor conuiene amar.
Pupilletta

Vezzofetta o all 201 is not a Troppe ha forza nel ferir, Troppe fealtra in facttar, Chi non ama, &c.

Wago labro
di cinabro de la ci

# S C E N A VIII

Giardino nel Ciel di Venere.

Marte, Venere. Choro d'Amorini; alcuni de quali portano seco in mavo l'Hafta, l'Elmo, lo Scudo, e l'Isbergo di Marte,

Mar. Vieni, o Ciprigna;
Nel Giel del tuo (embiante
Quanto son vaghe in scintillar le Stelle:

M TA TO 703 2 Fra l'Eteree facelle De la gran jampa la scorno, ; Potrebbe vi guardo illiminar il giorno ... Ven. Da rai di tue pupille Nascono i miei folendori Si come nasce al Mondo Da la luce del Sol luce a i vapora dat Mar Soura ffrato di Rose a sont l'al Fra tuoi labri viuaci, a fa hou! Oue tidono i fioritidano i baci, any installa Qui presi per la mano vanno à sedere sul mare gine di deliniesa Fente circondata da Mirti, e Role .. Ven. Chi non sà che sia gioire. Lo dimandi à quello (en jor i Mar. E vn piaceriche falanguire on Star'in braccio del sua Bendido Ven. E l'amar dolce martire out l'ora " Mar. Vn bel volto è Ciel feren'

à 2. Chì non sà che fia gioire Lo dimandi à questo sen ...

Amor piangente. Marte, e Venere,

l'anc. 'i Spiciatodigoid, Parent f eriolity Il Nume d'Amore nation in sie Bandito e dal Ciel

Mar: Piange Cupido! Pan Polio e che t'induce Si mesto à lacrimar? Am, Del Dio Tonante Seueriffimo imperois Madre Tino fido Arciero Abbandonar ti dec: Ven. Doglia impionifazi 111

TRIMO.

Se votessi morir m'auresti vecisa. Per qual cagió? Am. Non sò:ma be nel Modo

Farò veder in breue

Chi può vantar più generose proue

D' Amor lo sdegno, od il furor di Gione.

Non fi ritardi più ; pensieri à l'armi

Di Megera Più feuera Sorga l'ira à vendicarmi . Non fi ritardi . &c.

Amer fdegnato parte dal Cielo.

Ven. Fra mortali'n qual parte

. Ricourato n'andra? Mar. Bella, che temi ? De le Dame più vaghe in seno accolto Aurà ficuro il nido: Non mancano ricetti al Dio di Gnido Ritorniamo al piacer? Ven Volgi 'I bel ciglio, Ne tuoi lumi vedrò l'armi del Figlio ;

#### SCENA X.

Mercurio, & li sudetti, e poi Gione .

Mer. DArtite, partite, Lasciate'l riposo, Che Gioue sdegnoso Il pallo quà moue : Se volete goder fuggite altroue. Ven. Mar. a.z. ) Andiam Gio: Numi lasciui Indegni di calcar le vie del Polo, -Così frà l'ozzi amplessi ... Sete vergogna al Ciel, lcorno à voi stessi ? Mar. L'affetto, ò Gra Motor. Gio. Taci nel grebo D'vn'impura Beltà, da vn crine autinto Giace 'l Name de l'Armi ?.. E

ATTO 20 E spogliato 'l tuo sen d'vsbergo, e scudo Fatt'è campo di Marte vn petto ignudo? Ven. Gioue sai pur, ch' Amor, Gio. Troca gl'acceti Lufinghiera Sirena; La fede Coningal così s'offende ? Me. (Torto, che fà'l Colorte oggi si rede.) era fe. Gio. Ne la Reggia d'Apollo Cauto guida costei. Ven. (Di nouo Amante Vol condurmi n el sen sorte benigna.

Gio. Custodita rimanga,

E sia l'occhio del Ciel' Argo à Ciprigna.

Mer. O che bizzarro gioco!

Non vol ch'aunampi, e la confegna al foco.

Ven Ch'Io lascia di goder nol creder no,

Troppo dolce è quel diletto,

Che nel petto

Cieco Amor mi distillò.

Ch' Io lascia &c.

Troppo cari son que' baci 🕹

Che viuaci

Vago labro al cor dono

Ch'Io lascia &c.

Parte Venere con Mercurio. Gio. Spegnerti'n fen l'ardor'lo ben fapro 1

Mar. Non tanto rigore.

S'vii guardo m'accende . Qual cor non fi rende . A i colpi d'Amore ? Non tanto, &c.

#### SCENA XI.

Nettuno, e Plutone, che conducono Saturno sprigionato à Gioue.

Netie Pl. COmmo Nume de gli Aftri. DEccoti'l Genitor, Gio, Padre, t'abbracSECONDO.

I. Gloria de tuoi Trionfi E' la mia libertade, ò Germe inuitto,

Per oppugnatti 'l Ciela

Fur de gl'empi Tifei vane le proue 3 Non teme ardir'il fulminar di Gioue 2

Temp'è ormai che del Mondo

Si diuida l'Impero.

o. Farò pago 'l desiosma pria da l'Etra

Bramo lungi Ciprigna

Perche rieda al Conforte

Vanne in breue, ò Saturno,

Entr' i Lucidi Alberghi al Dio di Delo; Voglio purgar di sue lasciuie il Cielo.

er. Grand'impresa m'imponi:

N'andròsma sento ahi lasso.

Che fra dure catene

Consumate le membra

Il perduto vigor mi nega il passo; let. lo d'appoggio al tuo braccio,

Lodi fostegno al fianco,

2. Seruir dourd senza restar mai stanco?

at. Porgetemi la destra

De le viscere mie dolce riftoro.

J.P. 2 2. (Con tal mezzo vedrò l'Idel, ch'adoro.)

at. Cari Figli, al vostro aspetto

Mi respira il core in sen.

710. Dolce Padre, N. P. à 2, Amato oggetto. 710, N. P. à 3. Tu rendesti a le sfere il bel seren.

tat. Cari Figli, &c,

3io. Ma quà Giuno sen viene

Sanar le vò di Gelofia le pene.

Si ritira in disparte

COT

#### SCENA XII.

Giunone, e Gione.

Giu. Gelosala vol con me.

Del mio cor fascherno, è gioco,
Il suo gel peggior del foco
Dà tormento a la mia sè.
Gelosia, &c.

Gio. Giunos Giu. Don'è Ciprigna?

Gio. Ne gli Alberghi d'Apollo
Per mio ceno loggiorna, Giu, Ancor su l'Etta
Disonesto Vapor la luce ecclissa?

Gio. Taci, che già prefissa Sua partenza è da gli Astri Giu. A suoi disetti Gione intanto ricorre.

Gio. Chi può godere il Sol la notte abborre.
Giu Forse l'ombra son Io? Gio. Di mie pupille

Tu lei luce gradița'.

Giu. Ah se Venere è in Ciel, Giuno è tradita. Ma pur s'à te non cale Lasciarmi in preda a i guai. Tanto t'abborrirò, quanto t'amai.

Gio. Crudeltà cara, adorabile,
Il tuo sdegno al cor' impera;
Quanto più ti sai seuera,
Nel mio sen ti rendi amabile,
Crudeltà cara, &c.

Crudeltà mi sei dolcissima, Offro l'alma al tuo rigore, Quanto più mi dai dolore, Nel mio sen ti fai gratissima. Crudeltà, &c.

TORIMO C E No A XIII. Giunone Petro II I police . Ffetti miei gelosi A torto vi lagnate ample and iou i Fido è l'Idolo mio a sobre de la selle Ma pur pauento, oime! ..... 1 102 102 .t. 1 L'adorato mio Nume in o saul O Stelle dite dou'c ? in the lack to the Torbidi miei pensierig imattatiou? Non m'affliggere più moue al mio core Guerra la gelofia, battaglia amore Non può dir d'effer amante sun silono Chi gelolo il cor non hà: maroad no? Amo i rai d'un bel sembiante, of Non può star d'ester gelgla gillorqu'T on Ghi d'Amor leruali fà sial bup id al al mine l'alma ognor dogliola parel may Per timor d'altra belta ming sicht & Disordia Bel'a Part, 38 Gug no N SCENATATIVE Paret, eine im waar git ecuite Sun of State of the Palaggio Trasparente nel Ciel d'-Non ino me sollode su oui soic Die piere a, ne layera Venere, O Apollo. Quando cor m volter de la Quando Cor Maria Quando Collate, veglio i Paris Viver veglio i Paris Veglio i P Perche tanta Afrieig sllique REH Di farmi languir ? Di remiV Girando en el en con sitta eila B. il. no grand opinor risente, Chelin

TO EN THOS Brillando, S'vn guardo monete, [] Le rote voi sete D'eterno martinario E quando &c. Ap, Puoi tentarmi, Fleri misi ocle fi Puoi pregarme, all tol v onos A Che giamai t'adorero a oloh 113 ch. 1 Ven. Sei pur Nume de gl'ardori; " La Tur Oftinato ne rigori, Voitt 51.1 Cinto il Sol di gel vedio? Puoi tentarmi &c. 31113 1 1911 Ven. Cieca Talpa d'Amor; and non vedi Queste quancie di fose s'h tih ouq noll Son baciate dal effice? | clalag in Ap. De le Rose, che m'offri odio le spine Ven, Mira come tranquillo? sems Per l'assetato cor'vn mar di latte T'aprel'ignudo feno lo batil neg no / Ap. Di quel latte, the porgi odio I veleno. Ven. Dunque piegar non vuoi l'alma ritrofa Ap. Fiera peste de cori Disonesta Beltà, Partie T'inuola 101/1 ven, Costingrato m'effendi ; Ap. Parti, che in van pretendi Recar'ombre à quel Nume. Che fà splender'ognor l'Eterea mole: Non può macchiar sozzo vapor'il Sole ; Ne pietola, ne seuera, Tua bellezza lufinghiera Questo cor m'annoderà. Viuer voglio in liberta cuato Perche tanta crudelta el lique Viuer &c. Farantimit Ne tiranno, ne clemente; Il tuo guardo ognor ridente? Questo sen mi ferirà

PRIMO. 25 Ven. Perche tanta crudeltà : Ap. Viner &c.

# SCENA XV.

#### Marte, e Venere

War. CH'intesi! oimè Ciprigna Altr'affetto procura! In petto feminil fede non dura, } ren Sospirato Gradiuo Mar Ahi voci indegne ren. Così parli mio Numes Mar. A'me fon note Le tue perfidie Ven, Ingiusta ... E'l'offesa di Marte, Mar. L'alma da te delusa. Anzi da te tradita A 'gran ragion d'infedeltà t'accula. ren. Io Rea d'infedeltàs Mar Parti, Ti guida Al vago Apollo in braccio: ren. (Sort'ingrata m'vdl!) sentic Mar. Più canto Io partirò : tu segui L'incostanza de l'onde; Di lieue piuma il moto. D'aura leggiera i vanni; Lusinghe di beltà son tutte inganni, Crudi lumi dispietati A' tradir chi v'insegnò? Rispondete, Non tacete, Fù difetto di mia fede, O' rigor, ch'in voi s'armôs Crudi &c. Falli labri lufinghieri A' mentir chi vinlegno? Dinisione ..... Pale-

Dig zed by Co ogle

#### ATTO

Palefate 3
Si parlate 3
Fù l'error di mia costanza,
Ola sè, choin voi mancò?
Falst &c.

#### SCENA XVI.

#### Venere.

Rudo Apollo mi fugge.

Marte offelo mi scaccia. Il Fato inique
Mi rapisce il conforto:
Se priuo è di piacer il cor'è morto.

Lasciuetto Dio de cori,
Abbi tu di me pietà.
Non viarmi i moi rigori.
Non peccar di crudeltà.

Lasciuetto &c.

## SCENA XVII.

#### Nettuno, Venere, Pluto, che sopraniene

Net. DE l'infocate brame
Tarpa l'ali al defio ;
Fermati in questo seno,
E se brami goder, vieni al cor mio,
Flu Per accoglier Ciprigna
t'offre indegno ricetto;
Riconosci quest alma,
E se brami goder, vieni al mio petto.

Ven. (O' suentura del cor, strano martoro;
Sprezzo chi m'ama, e chi mi sugge addio.)

Net,

POR I MO. 27

Net. Non rapirmi la gioia.

Plu. Non rubbanni il contento.

Ven. Da me che pretendete:

Net. La douuta mercède.

Pl. Il guiderdon d'amore.

Ven. Fugga i vostri deliri. E pazzo il core.

Net. A' l'assetato labro

Deh porgi il mel de baci.

Pl. Ca'le neni del seno

Tempra l'accese voglie.

#### SCE MA XVIII.

Saturno, & li Sudetti .

at. T Ndegni, e quale Lubricità lasciua Stimola ivalitiaffesti ò circa prolego de Così con atti impuri Fate ofcurar di vostre Glorie il Sole? Ter. Padre, diquel bel crine, in bad A' l'aurate catena, jos un regresso d' 1. Di due luci serene Ai saettanti rai, 2. Chi relister può mai ? at. Per rintuzzar d'uniocchio arcier gli strali Saldo riparo è la prudenza, ò Figli. Vieni meco, è Ciprigna, Ne conturbar del volto Il purgato ferenos Voi procacciate in tanto Scettro alla mano, e non delizie al feno O mal cauta Giouentù! Vi lega vn crin di Venere, Vi manda yn guardo in cenere ; I fe godete yn di Quel Quel bel che vi ferì,
Effimera del cor la gioia fù.
O mal cauta &c.
O Follia di verde età!
Vn rifo il cor fa piangere,
Vn vezzo il fen può frangere
E se vi dà talor
Qualche diletto amor,
Prouate, ch' il piacer vn lampo fù
O mal cauta &c.

#### SCENA XIX.

Venere , & li Sudetti .

Ven. V Diste, ò Folli Amanti?
De l'antico Saturno
Vbbidite a l'impero,
E cangiate col foco alico pensiero l'
Che servire,
Ch'adorate
Godo sì, ma non sperate
D'ottennerne poi mercè;
vostr'amor non sa per me
Che penate,
Che piangete,
Rido sì, ma non credete,
Che poss'io gradir la sè;
Vostr'amor non sa per me;

## S C E N A XVII.

Nettuno , e Plutone .

Pl. O le nozze di Cintia Qualche gioia, è Nettuno

Almen

Almen sperar ti lice;
Ma ne glardori suoi Pluto è infelice,
Net. De la Triforme Diua

Io le Tede non curo,

Sol per Ciprigna aunampo.

Pl.Mistruggo anch'Iodi que'bei lumi al sampo.

Net O di: Ciascun di noi costante, e fido

Vò, che serua la Diua. Pl. Vnito, e pronto Sempre reco sarò

N. P. a 2. ( Ami chi vol'amar goda chi può .) Net, Mi basta sperar

Chi già mi scherni Mi poss'anch'amar: Vò creder così Per più non penar.

Mi basta &c.

Amor se vorrà
In braccio al mio Ben
Condur mi saprà:
Le piaghe del sen
Sanar mi potrà.
Amor &c.

Pl, Ti seguo.

## SCENA XXI.

Cintia , e Plutone

Cint: Grato arrino! Pl:(ò strano incontro.)

Cint Lieta nel tuo sembiante

Mille gioie rauniso;

Su'l labro mio tu riportasti il riso.

Arresta il pies Pl. Che vuois Cin. Di tant'affetto

Bramo quilche mercede.

Pl. Sposasei di Nettuno, E'sua la fede.

3 In 3

8 3

In amor ci vol costanza

Ne fi cangia ognor pensiero : E' ribelle al Nume Arciero Chi tradì l'altrui speranza,

In amor &c.

Darfi in preda à più d'vn core, E ragion di petro infido : Non pretende il Dio Cupido, Che fi muti ognor fembianza. In amor & c.

#### SCENA XXII.

#### Cintia .

On lagace pretesto

s'inuola à gl'occhi mici Cintia inselice?

Per godere vn momento,

S'ogni raggio di speme al cor è tolto.

A piangere in eterno

Dentro l'ombre de guai riede il mio volto.

Son'amante ne trouo pietà;

Al mio core
Dice Amore
Gode al fin chi sta penandor
penerò, ma non sò quando
Cesserà la crudelrà
sono amante &c.

Il defire
Di gioire
Si mantien cò la speranza;
Spererò, ma qual possanza
Nel mio sen la speme aura;
Son &c.

## SCENA XXIII.

Amore, e Discordia

Amo. V Ol veder l'Arcier Bendato Se può far vendetta, ò nò: Contro il Cielo, e contr'il Fato Per pugnar l'inferno armò. Vol veder &c.

Qui sorge in Cielo un denso Globo d'oscure nunole lampeggianti, dal cui seno si vede vscir la Discordia corteggiata da suoi Ministri. Gran ministra di sdegni Madre d'ogni rancor Discordia audace Vieni, scuoti tua sace:

Oggi vnica a lo stral di mia faretra Vn'Abilso d'orror porta sù l'Etra.

Dife Eccomi pronta Amor.
Queste chiome sanguinose,
Queste serpi velenose
Si vniranno al tuo suror.
Eccomi pronta Amor.

Am. I miei cenni intendesti.

At più d'vn Nume infonderai nel seno.

Dispetti, gelosse, rabbia, e veleno.

Dif. Sdegni in Ciel seminaro. Am. Vendicato Io mi vedrò.

Discor. Ministri pallidi, Che d'Angui squallidi Il crin cingete Sù veloci, Sù feroci,

A l'impresa or v'accingete :

Vendicate d'Amor l'offeso telo; Chi pace aurà se la Discordia è in Cielo;

Segne il Ballo di Ministri della Discordia Osciti dagli insocati vapori della medesima.

Fine dell'Atto Primo.





Grottescha aggiacciata nel Ciel di Saturno . ...

#### Giunone, ed Apollo -

Gran Nume del Giorno? L'orme de tuoi spleudori Và tracciando 'l mio piede.

Ap. Da me Giuno, che chiede s

Gin Dimmi, s'à Gione in seno

Ne le tue stanze or Citerea soggiorna

Ap. Troppo m'offendi, ò Diua's

Ardelungi dal Sol fiamma lascina Gin. Ah ben sò, che Ciprigna

Teco, o Febo s'annida.

Ap. Erra, è Giuno il tuo cor: Parti l'Infida

Ma ne Gelati Alberghi

Miro Cintia, che giunge

Scusami le ti lascio.

Seco di fauellar desio mi punge

Gin. L'ombra de miei sospetti

Ancor non fi dilegua to comparono foci

Sest

#### SCENA V.

#### Plutone, & li sudetti

I quest'Orbe à calcar le vie gelate giunge, ò Nettun del nostro cor la fiama, Nes Ciprigna ( e che risoluo!) Cin. (Amor, che veggio!) Giache lieto Imeneo. Ver fo Nettuno. Non porge al nostro sen laccio gradito, E ch'yna fe discorde Tra noiose catene ognor tormenta, Cedimi al bel, ch'adoro, e son contenta; Net .Scoprimi chi t'accese . Cin. Pluto è l Idolo mio . Net. Ti consegno al suo cor, Cin, Pago e'l defio, Pl. Nettun, grazie ti rendo. Sai pur, che di Ciprigna Quest'alma è prigioniera; Non è del foco mio Cintia la sfera. Cint. Crudel, dunque 'l mio affetto Nel tuo rigido fen loco non troua ? Pl. Non hò più cor 3 le voglio amar non gioua Cin. Forse vn di pregarete, Che di voi mi riderò: Sarò sorda à le querele, Ne costante, ne fedele, Vostr' amor'lo gradirò. Forse vn dì, &c., Sarò cieca à vostri pianti; Quanto più farete amanti Tanto più v'abborrirò. Forle vn di &c. Net. Pur'alfine parti . Pl.Da me pur s'inuolò. Mira colei, Che con yn raggio fol de suoi splendori

Cangia vn'Orbe di gelo in Ciel d'ardori. Net. Meco in disparte à contemplarla vieni. Pl. Che bel seno di latte! Net, Che bei lumi sereni! Siritirano in disparte.

# CENAVI

#### Venere, e poi Saturno.

V Oglio auer più de vne amante, Arder bramo à più de vn foco. Vn sol volto al genio è poco, Vn fol cor non è bastante. Voglio, &c.

Sat. Ancor' ancor Ciprigna

Da la tua mente è la ragion sbandin s

Casta riedi al Consorte,

O tra ceppi di gelo

Imprigionata, e auuinta

Farò, ch in Ciel rimanga

De gl'ardor tuoi l' impura fiamma estinta

Ven. D' affirmicato Fabro

Soffrir non posto i ruginosi baci :

Troppo noiolo, Sat. Taci.

Contro facto Imeneo

L' opra non solo, anco I pensier sa reo?

ven. Di quel Zoppo diforme

Stringermi al seno, e ricondurmi'n braccio

più tosto andrò de le catene al laccio,

Pl. Con foccorfo opportuno

L'amata dina al Genitor s' inuoli,

N. P. à 2. Furto si bello il nostro cor consoli . La rapiscono sù gli occhi del Padre.

Ven, Temerari, Sat, Fermate

SCE-

POR I MIO.

Net. Non rapirmi la gioia.

Plu. Non rubbarmi il contento

Ven. Da me che pretendete?

Net. La donuta merrede:

Ven. Fugga i votti deliri.El pazzo il core,

Net. A' l'affetato labro

Deh porgi il mel de baci.

Pl. Co'le neni del feno
Tempra l'accese voglie.

#### SCENA XVIII.

Saturno, & li Sudetti .

Sat. I Ndegni, e quale Lubricità lasciua

Stimola Evalti affetti è cieca proleg Così con atti impuri Fate ofcurar di vostre Glosie il Sole 2

Ner. Padre, diquel bel crine

A' l'aurate catena, ion al

Pl. Di due luci serene Ai saettanti rai.

à 2. Chi relifter può mai ?

Sat. Per rintuzzar d'un'occhio arcier gli strali

Saldo riparo è la prudenza, ò Figli. Vieni meço, ò Ciprigna,

Ne conturbar del volto

Il purgato fereno:

Voi procacciate in tanto

Scettro alla mano, e non delizie al feno à

O mal cauta Giouentù!

Vi lega vn crin di Venere,

Vi manda yn guardo in cenere 3

I fe godete yn di

RZ

Que)

Quel bel che vi ferì,
Effimera del cor la gioia fù.
O mal cauta &c.
O Follia di verde età!
Vn rifo il cor fa piangere,
Vn vezzo il fen può frangere;
E fe vi dà talor
Qualche diletto amor,
Prouate, ch' il piacer vn lampo fù;
O mal cauta &c.

#### SCENA XIX.

Venere, & li Sudetti.

Ven. V Diste, ò Folli Amanti?

De l'antico Saturno

Vibidite a l'impero;

E cangiate col foco alico pensiero l'

Che servite,

Ch'adorate

Godo sì, ma non sperate

D'ottennerne poi mercè;

vostr'amor non sa per me

Che penate,

Che piangete,

Rido sì, ma non credete,

Che pols'io gradir la sè;

Vostr'amor non sa per me;

#### SCENA XVII.

Nettuno , e Plutone

Pl. Ole nozze di Cintia Qualche gioia, è Nettuno

Almen

Almen sperar tilice; los for Lajochica

Ma ne glardori suoi Pluto è infelice.

Net. De la Triforme Diua

Io le Tede non curo

Sol per Ciprigna aunampo.

Pl.Mi struggo anch'Iodi que'bei lumi al sampo.

Net O di: Ciascun di noi costante, e fido

Vò, che serua la Diua.Pl. Vnito, e pronto 

N. P. a 2. ( Ami chi vol'amar goda chi può .

Net. Mi basta sperar

Chi già mi schernì Mi poss'anch'amar: Vò creder così Per più non penar Mi basta &c.

Amor se vorrà

In braccio al mio Ben Condur mi saprà: Le piaghe del sen

Sanar mi potrà. Amor &c.

Pl. Ti seguo.

# SCENA XXI.

Cintia , e Plutone !

Grato arrino! Pl: (ò strano incontro.) Lieta nel tuo sembiante

Mille gioie rauniso;

Su'l labro mio tu riportafti il riso. Arresta il piesPl. Che vuois Cin. Di tant'affetto

Bramo qualche mercede.

Pl. Sposa sei di Nettuno. E' sua la fede.

MAT IT TO

In amor ci vol costanza, Ne fi cangia ognor penfiero : El ribelle al Nume Arciero Chi tradì l'altrui speranza, In amor &comments and a large

Darfi in preda à più d'vn core, E ragion di petto infido : Non pretende il Dio Cupido, Che si muti ognor sembianza In amor &c.

#### SCENA XXII.

On sagace pretesto
s'inuola à gl'occhi mici Cintia inselice? Per godere vn momento, in toh S'ogni raggio di speme al cor è tolto, A piangere in eterno Dentro l'ombre de guai riede il mio volte, Son'amante ne trouo pietà; Jon 1:2716

Al mio core Dice Amore Gode al fin chi sta penando: penerò, ma non sò quando Cesterà la crudeltà Sono amante &c.

Il desire Di gioire Si mantien co la speranza; Sperero, ma qual possanza Nel mio sen la speme qui à o fi chai A Son' &c. Language of the point of

M. S. Wildeller and E. Ren't Ede.

# SCENA XXIII.

Amore, e Discordia.

Amo. V Ol veder l'Arcier Bendato Se può far vendetta, ò nò: Contto il Cielo, e contr'il Fato Per pugnar l'inferno armò. Vol veder &c.

Qui sorge in Cielo un denso Globo d'oscure nunole lampeggianti, dal cui seno si vede vscir la Discordia corteggiata da suoi Ministri. Gran ministra di sdegni

Madre d'ogni rancor Discordia audace

Vieni, scuoti tua face:

Oggi vnita a lo stral di mia faretra Vn'Abisso d'orror porta su l'Etra,

Dise Eccomi pronta Amor.

Queste chiome sanguinose, Queste serpi velenose S vniranno al tuo suror.

Am. I mici cenni intendesti.

A' più d'vn Nume infonderai nel seno

Dispetti, gelosie, rabbia, e veleno. Dis. Sdegni in Ciel seminarò.

Am. Vendicato Io mi vedrò

Discor, Ministri pallidi,

Che d'Angui squallidi Il crin cingete

Sù veloci, Sù feroci,

A Timprela or v'accingete:



Segne il Ballo di Ministri della Discordia Psciti dagli insocati vapori della medesima.

Carlo molyman

Salar Salar Dally

Fine dell'Atto Primo.

enthanian idea maine

percent the source in

whether in the street of the state of the



The of the Marie infrade the south

Direction and G



# ATTO SECONDO SCENA PRIMA

الريال عال عال عال عاد عا ما

Grottescha aggiacciata nel Ciel di Saturno

#### Giunone, ed Apollo

Gin. O'Gran Nume del Giorno?

L'orme de tuoi splendori

Và tracciando 'l mio piede.

Ap. Da me Giuno, che chiede s Giu Dimini, s'à Gioue in seno

Ne le tue stanze or Citerea soggiorna

Ap. Troppo m'offendi, o Diua e Arde lungi dal Sol fiamma lasciua

Gin. Ah ben sò, che Ciprigna Teco, o Febo s'annida.

Ap. Erra, à Giuno il tuo cor: Parti l'Infida

Ma ne Gelati Alberghi Miro Cintia, che giunge:

Sculami le ti lascio,

Seco di fauellar desio mi punge

Gin. L'ombra de miei sospetti

Ancor non fi dilegua to obra in in

Pase-

B 5

Ma

Ma frà dubbio pensiero

Tormentata in amor spero, e dispero

La speranza è vna Sirena,
Che con voce allettatrice
Mi sa lieta, ed inselice,
Mi dà gioia, e mi dà pena.
La speranza, &c.
La speranza è vna gran Maga,
Ghe con arte lusinghiera,
Or è insida ed or sincera
Or mi sana, ed or m' impiaga!
La speranza, &c.

# SCENA II.

Cintia, che si scuote dalla forza d' Apollo.

Cint. L Asciami. Ap. Inuan resisti

L'anima mia non sostre.

Ap. Sposa sei di Netruno.

Cint. Non lo decreta il Cielo.

Ap. Lo prescriue I doner. Cin. stagion pernersal.

A miei destri è la fortuna auuersa.

Ap. Cesta da tuoi deliri. Ama quel Nume.

Al cui petto conuien, che pur t'annodi;

Dona tregua al martir, T'accheta, e godi.

Si ritirano.

## SCENATIL

Nettuno, & li Judetti

Deh scoprite in mediate Lair Del mio fulgido Sol Porme adorare

Pale-

14 Luty Google

JECORDO. Palesate Che miro I (ò strano incontro!) Ap. Gran Germano di Gionesecco la diua, Che t'offre al cor' vn godimento eterno.

Net. Cintia (finger m'è d'uopo) al sen t'accolgo : Ci. Da la Reggia del Ciel passo à l'Inferno, rra fe;

Ap. Su Sulieti à festeggiar

Il piacer v'annidi in braccio; Più bel nodo, ò più bel laccio Imeneo non può formar Sù sù lieti a festeggiar.

Net. Vol' il destin, ch'Io non la possa Cin Vol' il destin, ch'Io non lo possa

Ap. Il gioir v'esulti'n seno, Mentre giorno più lereno Febo in Ciel non sà recar.

Sù sù lieti , &c.

## SCENA

Nettuno, e Cintia.

Net. Intia, perche sospesa? Cin. Nettun, perche confuso? Net. Chi ti conturba? Cint. Il Fato

Chi c'affligge? Ner. La forte. Cin. Soffro pene d' Inferno. Net. Prouo stratij di morte. Cin. Palesami 'l tuo duolo. Net. Non celarmi 'l tuo affanno, 2. Ahi mi cruccia in amor Deftin tiranno

Net. Sdegni forse mie nozze ? Cin. Forse quest' alma abborris

Net. Non odio 'I tuo sembiante. Cin. No disprezzo tua se:

Sci vezzola, e getil, ma non per me-

2. Sci vezzofo, Cin,

SCE-

SCIDE

#### SCENA V.

Plutone, & li sudetti.

P1. DI quest'Orbe à calcar le vie gelate
giunge, de Nettun del nostro cor la siama,
Net Ciprigna e (e che risoluo!)
Cin. (Amor, che veggio!)
Giache lieto Imeneo. Verso Nettuno.
Non porge al nostro sen laccio gradito,
E ch' vna sè discorde
Tra noiose catene ognor tormenta,
Cedimi al bel, ch'adoro, e son contenta;
Net Scoprimi chi t'accese.
Cin. Pluto è l'Idolo mio.
Net. Ti consegno al suo cor, Cin. Pago è'l desso,
Pl. Nettun, grazie ti rendo.

M.Nettun, grazie ti rendo.
Sai pur, che di Ciprigna
Quest'alma è prigioniera;

Non è del foco mio Cintia la sfera.

Nel tuo rigido sen loco non troua ?

Pl. Non hò più cor 3 se voglio amar non gioua

Cin. Forse vn di pregarete,

Che di voi mi riderò:
Sarò forda à le querele,
Ne costante, ne sedele,
Vostr' amor'lo gradirò.
Forse vn dì, &c.

Sarò cieca à voltri pianti;
Quanto più farete amanti;
Tanto più v'abborrirò;
Forle vn di &c.
Net, Pur'alfine partì.

Pl. Da me pur s'inuolò. Mira colci, Che con yn raggio sol de suoi splendori Cangia vn'Orbe di gelo in Ciel d'ardori.
Net. Meco in disparte à contemplarla vieni.
Pl. Che bel seno di lutte!
Net. Che bei lumi sereni!
Siritirano in disparte.

## S C E N A VI

Venere, e poi Saturno.

Ven. Woglio auer più de vne amante,
Arder bramo à più de vn foco.
Vn fol volto al genio è poco.
Vn fol cor non è bastante,
Voglio, &c.

Vogno, &c.

Sat. Ancor' ancor Ciprigna

Da la tua mente è la ragion sbandim s

Casta riedi al Consorte,

O tra ceppi di gelo

Imprigionata, e auuinta

Farò, ch in Ciel rimanga

Pen D' affirmicato Fabro

Soffrir non posso i ruginosi baci: Troppo noioso, Sas, Taci. Contro sacro Imeneo

L' opra non selo, anco I pensier fà reo

Ven. Di quel Zoppo diforme Stringermi al leno, e ricondurmi n braccio de più tosto andrò de le catene al laccio.

Pl. Consoccorso opportuno

L'amata dina al Genitor s' involi

N.P.à 2. Furto si bello il nostro cor consoli

La rapiscono sù gli occhi del Padre.

Yon, Temerari, Sat, Fermate

Dig 2nd

# SCENA VII.

Marte, & Sudetti,

Mar. O La! chi tenta Le rapine nel Ciel? Numi, cedete.

L'inuola a i fratelli.

N.P.Tu ni'innoli'l mio Be? Sat. Partite indegni. Mar. Ma s'offelo son io, ti fuggo iniqua.

Abbandona Venere, e parte.

N. P.à 2. Nel mio petto t' annida. Ver so Venere. Ven. Seguendo Mar. Marte non mi lasciar.

Mar. Seguimi infida. Sat Quai successi rimiro!

Net. Tant'ardir? Pl tant' orgoglio?

Vendicarmi vogi Io

à 2. Battaglia aurà de le Battaglie il Dio.

Sat Figli, saggio consiglio

Ne l'impero del cor'i sensi accheti: Tropp' audace è l'impresa.

N.P. & z. Non conosce ragione yn'alma offela,

Net. Crudi pensieri armateui
Rimuigorite il cot;
D'ogni pietà fpogliareui,
Vibrate ira, e suror,

Crudi, &c.

Voglin rigor in fen s
in questo cor andriretti
Giache pugnar conuien
Fiamme, &c

THE WEST ALL

SCE-

. MELECULARIE AND THE

SECONDO: 39

#### S C E N A VIII.

Gioue, e Saturno.

Gio. L'aggiacciate stanze

L'impuro ardor di Citerea non mire.

Al suo Consoite, è Padre.

Forse tornò: La tua prudenza ammiro.

Sat. Quant'd Gioue, ringanni !

Dal mio Ciel fugitiua

Fatta è preda d'altrui la Dea lasoius.

Gio. Come ! preda d'altrui! narrami; e quando 5

Sat. Conduco à questi Alberghi

La sfrenata Bellezza.

Delcemente l'efforto

Far ritorno à Vulcan : m'ascolta, exide.

Al foco de fuoi lumi.

Arde Pluto, e Nettuno. Ognun rapace Almio braccio l'inuola, Ira di Marte

Quinci ad ambo la toglie.

Sgrido l'accele voglie;

Chi riprendo non m'ode: Onta, e furore Sueglia in ciascun riualità d'anore

Figli senza rispetto,

Nume senza decoro , la su con la contra

Diua fenz'onestà, Padre schernico

Mi scomolgono i sensi 200 c

Ne sù giammai possente

Per far faldo riparo

A vn torrente di mali Età cadente

Gio Del'Anima agirara

Le potenze confulentoloi è come sin

Abbino tregua, d Padre 3

E se varia la sorte

Anco per noisi vede

L'in-

Dig and by Go

L'inchiodatò sù la sua rota il piede
Sat, Credi pur, che non è stabile
Il seren de la Fortuna
nel suo Cielo il riso è labile,
Nel suo mar tempeste adduma;
Credi, &c.

#### S C E N A IX.

Gioue .

Rmateui nel cor pensieri offesi : Ne la maggion Terrena Esuli caeciaro Marte, e Ciprigna ! Pluto nel Tetro Abifio Santana Sepellirà del cor la fiamma impura; E Nettun rilegato Del falfo mar' in fra l'algofe Sponde, Darà toba al suo foco in mezz a l'ode. Troppo noiosi a gl' occhi mici son refi . Armareni, &cc. 111. D'ogni mal cagion'è Amore Col dardo D'vn guardo ...... 1213 122 122 12 Ti punge nel seno Ma d'atro veleno S' infetta 'l tuo cote D'ogni, &c, in si onort double Il rifo Me iti e imma policite D'vn Viso Person . In . 3Y

Ve it e trans polene oliv

Ve i ar 's oriene

A vate a cad'; stabog s stimit

Gia Del's nima seit, e arasaiq ibara ol

I e potence confid acolob s other am

Abbrech setta da ire s

TO STATE OF

show their rog c SCE-

E C Valla la fonte

#### SCENA X.

Galeria nel Ciel di Mercurio.

Giunone, e poi Mercurio.

Al mio dubbio di gioire,
Di penar'ancor non 60!
Al mio duolo, al mio martire
Chiedo ognor se pace aurò.
Vn pensier mi dice sì,
L'altro poi risponde nò.
Resto, &c.

Mer. Qual di luce Dinina
Fulgido raggio il mio Ricetto adorna?

Giu, Cilenio, În te loggiorna

La pace del cor mio. Mer. Chiedi, ch'lo t'offio quanto da me dipende:

Ogni cenno, che dai legge si rende.

Giu. Ne la Reggia di Marte, one Ciprigna
Pompe di sue lasciuie al Ciel dispiega
Vanne, ammonisci, e prega
Dille, che senz'induggio
Al Consorte ritorni, e se ricusa
D'vbbidir l'Impudica
Aurà Giuno nemica.

Mer. Già parto.

## SCENA XI.

Marte, & li sudetti .

Mar. A Rresta'l piè. Troppo superbi

Gin,

43 . A. T. T 0 3

Giu. Nume Guerrier, che penfi ?

Mer. Deggio vbbidir. Mar. Non voglio.

Giu. Temerario è l'orgoglio.

Mar Pertinace è l'ardire.

Gin. Tu sfidi 'l cor'à prepararsi à l'ire;

Mer, Deh placate 'l furor, Mar Giuno s'accher. Verso l'amata Dina, Gin, E pur da l'Etra

N'andrà lungi colei 5

Bramo tregna al mio duol, pace à gli Dei

E possibile mio core

Che non goda vn di feren s Tormento geloso L'amato riposo M'inuola dal fen. E possibile, &c.

E possibile mio core,

Che non possa vn di gioir &

Geloso sospetto

L'amazza d'interes

L'amato diletto
Mi cangia in martir .
E possibile, &c.

# SCENA XII.

#### Marte e Mercurio

Mar. Che forse al Tonante de la Legioie sue l'Idolo mio compatte su Mer. Non già Mar. Perche di sdegno Giuno asmata si vede su Mer. Cicco sutor da gelona procede.

Mar. Chi m'inuola Ciprigna. A gl'Astri, al Cielo Tenta rapir la luce. In van Febo riluce, Oue 1 mio Sol risplende:

o ada , a cu Ciò, che Ginno della Marte contende.

Dis zono Al ogle

SECONDO.

Al mio core
Chi d'Amore.
Mai îpezzar può le catene?
In difesa del mio bene
Forte scudo ognor sarò;
Ch'Io non l'ami ? ò questo nò .

# SCENA XIII.

Venere, e Marte.

Ven. F Ortunata Cipcigna! Al len di Marte

Mar. (Finger vogli'io ) Non ti conosce il core

Colei, ch'à te si piega rial continue A

Mar. Si: mia nemica e la Beltà, che prega.

Ven. Tu nemica m'appelli !

Mar. Tu spietata m'inganni, e ancor fauellis

Ven. Pianti l'error: Mar: Nel pianto

Ven: D'ogni suo fallo hà pentimento il seno.

Perdono cor mio, e sioni

Ti voglio adorar. Bellezza tradita, igud aisoul

Quest'alma è pentisa il all'
Di farti penati l'all'

Mar. Volgine la mia Reggia , ò diua il piede.

Con Ti Capido, th Fras

Tolle i Gione i litelo.

distant one being der keimet dene val ?

## 44 . A. T. T. O 2

# SCENA XIIII.

Marte.

A H che troppolusinga
D'vn bel volto gentil'il labro, il crine!

Ma I vezzi suoi son tradimenti al fine
Belle, col dir di sì
Troppo sapete singere:
Vantate cor costante,
Ma poi più d'vn'amante
Al sen volete stringere.
Belle &c.
E' pazzo chi vi crede;
A dar sicura sede
Chi mai vi può costringere?

Belle &cc.

# SCENA XV.

#### Amore, e Cintia.

. rende uilner :

Am. V Ittoria Cupido identificación de Trà l'iroge fatori de la guerre maggioriamo de I Numi disfido.

Vittoria & Cin. Che miro!

Am Questa, che à l'Orbe in seno Spande tremoli argenti,
Per mia sola cagion viue in tormenti,
Cin. Tù Cupido, sù l'Etra & Tosto à Gioue ti suelo.

Am, Fermati doue vai è

SECON DO.

Cin. Porgi catene, e le catene aurai.

Am. Contro l'Arcier de cori

Bella sei troppo ardita: Cin. Mi condanni ad amar ne fon gradita ?

Am. Bianca Diua sospendi

Di scoprirmi al Tonante

E spera di goder se sei costante

Questo strale, Ch'è fatale

Sà ferir, è puo sanar

Martire, e diletto, Martine Piacere, e dispetto

Proua ognor Chi vuol'amar: Questo &c: O. .. In 11 bloom

#### SCENA XVI.

Apollo, e Cintia.

ento' ores

Ap. E Qual nube di duolo Adorata Germana

T'offulca i vaghi rai ? Doue le gioie lon, fuggano i guai " Cin. Doue le gioie son, Febo t'inganni.

Questo petto racchiude

Ogni pena più ria:

Non conolce gioir l'anima mia

Ap. Forse grato diletto

Non ti porge Imeneo

Cint. Per me spenta e sua face

Ap. Come ? Cin, sisi Nettuno con id

Ap. (Qualche menzogna accufa)

Cin. Sprezza le nozze, e la mia fe ricula,

Ap. Mendace; ah del tuo core Son buggiardi pretelti.

Cin, Il ver Cintia t'espone.

Ap Non più: Riedi al Consorte.

Cint. (Ctudo destin le puoi dammi la morte.)

Questo cor non è più mio.

St dicelli Che volefli Nel mio len cangiar amore, Si rifuedia il prim'ardore, E miniega ogni defio. Questo &c.

Se tentaffi,
Se bramaffi
Di voler muian affetto
Son costretta à mio dispetto
D'vbbidir'al cieco Dio.
Questo &c.

# SCENA XVII.

Apollo .

D letto l'orme di Pluto
Stolta Germana il tuo furor ri guida;
Ma punir ti faprò, Sti l'Etra in tanto.
Seminando di sa fume recondo
Febo fi porta ad illustrar il Mondo.
Gran Follia l'innamorarii;
E fernire ad vn bel voito;
E' pazzia d'vn cor, ch'e sciolto
Il voler incatenatii.
Gran &c.
Chi non ama e fuor di pene.
Ne sirià d'amor ribelle.

\*\*ante in Ciel non son le Stelle
Quante inuenta Amor catene.
Chi non ama &c.

## POR I M O. 47

# S.CENA XVIII.

Armeria nel Cielo di Marte.

Son pur care le gioical mio petro.
Son pur crude le pene al mio cor.
Se gradito da l'alma è l' diletto.
E' nemico del feno il dolor.
Son pur &c.

Quanto, quanto di Marte
La tardanza mi punge!
Fuggono l'hore, ed il mio Sol non giungo,
Ma qual di dolce oblio

Improuiso sopor mie luci ingombra!
Gia che queste pupille
L'adorato splendor mirar non ponno,

Per non vegliar penando,

Mi consegno al tiposo in grembo al souno.

Qui s'asside in una parce della Scena à dormire.

Occhi miei si si dormite.

Raddolcite i vostri gual 3
E chiudendo i mesti rai.
Il dolor nel cor sopite.

Occhi &c.

4 1 142

LOUNCE VILLED IN SEC. SEC. S.



#### 48 ATTO

#### SCENA XIX.2

Gioue, Kenere addormita, e Giunone i disparte

Gio. Cco l'impura Dina, Omai nel petto C' Si risuegli 'l furore Parta, fugga dal Ciel. Fermati, ò core 3 Quant'e bella costei! Giu. Giuno, che miri ! Gio. Ma se vezzije sospiri Per trionfar de Numi Sono de la beltà rigide forme, Parta, fugga dal Ciel. Ferma che dorme! Giu. Parta! Ferma! Che tenta L'agitato Consorte! Gio. Portentofe Bellezze, Gin. Inteli, o for te ? Ven. Sognando. Vago Nume, amato Bene, Gio. Sogna! Giu. Mio cor, che fai ? Ven. Troppo lunghe son le pene. Gin. Voglio scoprirmi, no Gio. Vinto Gioue vedrò? Ven. Troppo tardo à Imio contento. Gio. Son legato. Mi sciolgo Giu. O Ciel che seto Gio. Ah che quel biondo crine Laberinto è de l'alme, Gin, Ancor sospeso Sù quel volto si rende! Gio. Miro spenta la luce, e pur m'accende .. Giu. Voi, che battendo l'ali Aure leggere Tutte de l'ampio Ciel le vie scorrete

Inuolate costei?

Due Aure portano Venere à volo per l'aria
Gio. Chi rapis ce 'l mio Ben? Ferma, Oue sci?
Gin, Chi rapis ce 'l tuo Ben? Contro Ciprigna

Rapidamen te chete

SECONDO. Così moui lo sdegno? Parra, fugga dal Ciel poi ferma. Ah indegno, Sisi, da la tua mente Il mio nome scancella A questi lumi Togli l'odiato aspetto, Violator de le leggi, Distruttor de la fede! Al basso Mon Fama darò del temerario eccesso, Acciò scorga il mortale, Che sai reggere altrui, ma non te stello. Gio. Odi frena il rigor. Gio. Lasciam'infido, Se giust'è Cupido Venderta farà. Sprezzarmi costante Tradiimi fedele, Son tutre querele. . D'offela Beltà. Se giusto & c. Se retto è il mio Fato; Vendetta farà. Rapirmi le gioie, Rubbarm i contenti, Son tutti lamenti D'offesa Belta, Se giusto &c. SCENA XX. Gioue. Toue che penfi. A quale J Cieco abisso d'errori Amor ti guida? Chi corregge è lascino ! Chi punitce vien 160; Ah che sol di Cupido Questi fur tradimenti: E forse occulta Dinisione Tien TiniT 50 A T T O?

Ma s'accese l'ardor, l'ardor s'ammorza.

Amor & e.
Cicco, Bendato Dio
Di te mi riderò.
Lo firale,
Ch'è fatale.
Per me già fi spezzò.

Amor &c.

SCENA XXI.

Amore, Marte, e Mercurio.

Am. I Nuolata à le sfere
Mar. I Al mio seno rapita
Amor. E la madre d'Amore?
Mar. E la mia Dea gradita ;
Mer. Tanto Giuno m'espose.
Am A' che Marte t'accingi?
Mar. Che risolui, Capido? Mer. A voi s'aspete,
Venere rintracciar, e sar vendetta.
Am. S'abbandoni le Ssere.
Mar. Si discenda dal Polo.

à 2. Vedrà Giuno vedrà

Se vendicar fi sà di sdegno acceso Mar. Vn Matte irato. Am ed vn Cupido of co. Mer Vn campo di Battaglia il Ciel s'è teso.

Mar. Vn penfiero di cruda vendetta

Mi raddoppia le furie nel cor. Que Quetta deltra, ch'à l'ira s'affietta,

M. Quous

E'mi

SECONDO. 51

E' Ministra di cieco suror. Vn pensiero &c.

Graue offela di gioia rapita, Mi rifueglia lo sdegno nel sen. Già feroce quest'alma schernita S'arma d'odio, di rabbia, e velen. Grau'offesa,

#### SCENA XXII.

Saturno , Nettuno. Pluto

Sat. D Oue, doue mal canti Ciec'audacia viguida? Mer Giunge nouo furor: connien, ch'Io ri la. Net. Pl à 2 Lasciami Genitor, Set. Ne vi raff, end

- Il Paterno comando a A vostri sdegni Non è l'affetto mio salda catena e

Pl. Mantice à l'ira mia

E' di Mane l'ingiunia.

Net. Sono vn'Aspe crudel, Pl. Sono vna Furia.

Qui si vede calar grandissima Machina, che arriua da l'altezza della Gleria sino al pauimento della scena formando maesto sa scala di nuuole per la quale discende Gioue corteggiato da moltitudine di Numi, e Diue Celesti.

#### S C E N A XXIII.

Gioue, Saturno, Nettuno, Pluto.
Mercurio.

Gio. C' La Cermani audaci
Bramo pace su l'Etra, Mer. Ecco l Tos. T l'oo l

#### ATTO

Sat. Se la pace tu vuoi, resti diniso

Il Retaggio Paterno.

Net. S'essiquisca: Pl Si si, Gio. Reggo le Sfere ? Reggail Mare Nettun, Pluto l'Inferno.

Net. Al mio Trono Fl. Al mio Scettro

à 2; Cedi vnita Ciprigna. Gio. (O memoria funcita)

Fù rapita dal Ciel'in Ciel non resta.

Net. Tràl'onde mobili

Del Regno instabile

Pl. Trà le caligini Del Nero Baratro

à 2. Discenderò.

Net. Ma s' il mio Bene Non stringo al cor.

Ma se mie pene Non sana Amor.

( ra fard.

Net. Agl'Aftri.Pl.Ai Numi, a 2. Al Ciel guer-

#### SCENA XXIV.

Mercurio, Gioue, Saturno.

Mer Gni petto, ogni core
Arde per Citerea, Gio, Beltà più degna
Plachi l'ira à gli Amanti, Sat. Or che da Numi
Gioue è reso temuto,
Tù essibirai prudente,

Teti in moglie à Nettun, lo Cintia a Pluto. Gio. Saggio configlio. Andiam. Mer. Vane, ò To-Fà, che spleda sù l'Etra vn dì giocodo, (nante

Sat. Vn Gioue sol può regolare il Mondo.

Sia pur crudo iniquo il Fato, Placa alfine il luo rigor, Fiero è sì, ma cangia stato, Fisso ancor variatenor, Sia pur &c.

Gió.

53

Sio. Benche sia la Sorte errante,
Mi promette yn di seren.
Quella Dea, che par vagante
Ferma in Cielo ancor diuien.
Benche &c.

## SCENA XXV.

Mercurio.

Porti pure il Destin la Guerra altrone,
Pace mi basta que il suo Regno hà Gione;
In Ciel non sorgono,
Più non si scorgono
Di litigij ombre functio;
Le tempeste
Son placate;
Licti, ò Numi sesteggiate,

Segue il Ballo di Numi, e di Dec.

Fine dell'Atto Secondo.



## 条件符件符号

# ATTO TERZO

SCENA PRIMA.

Maritima.

Venere già portata dall' Aure su la cima d' vno scoglio.

Ven Chi mi tolle à le Sfere!
Chi da Marte m'inuola! Si risueglia.
Venere done sei s

Sour' inospite scoglio! o Ciel qui sola! Lumi potete piangere

Non riderete più Il cor, che lieto fù Nel duol fi fente à frangere Lumi, &c.

Qui si vede nell' Orizonte sopra lucido Carro à sorger Febo dall· onde, qual secondo viene auuanzandosi illumina la Scena.

Ma da l'onde risorto Febo quà giunge ad indorar l'arene : A l'ingrato Amator spiega tue pene.

#### SCENAIL

Apollo, e Venere.

Ap D Elle Spiagge à voi ritorno 1/ A MANS D Flagellando i folchi orrori Vinte già da mie Splendori Fuggon l'ombre, e riede il giorno Belle, &c. of The brown improvement

Fen. Apollo: Ap O la chi seiz Ven. D'Eto, e Piros Frena !! sapido corlo : sous siles in in ) . . . Y

A vn'affitta Belta porgi foccorfo del alla va Api Non può de miei destrieri del ul suprinci

Retroceder' moto. Ven, I fol ti prego in W

Sil'Ausata Quadriga Ricondurmi à le stelle

Ap. Ne men deue mia luce

Accoppiath mai teco :

Direbbe il mondo rutto,

Che fra l'ombre lasciue il Sol'è cieco Ven. Son le bellezze mie ranto neglette?

Ap. Fuggo da tue lufinghe. Pen. Ah ndt'arrefia.

Ap. Chi disonesta nacque

Potrà le fiamme sue spegner ne l'Acque

Vezzose pupillette

... Io non vi voglio amar, .... Sete in belta perfette. Ma pronte a l'ingannar,

Vezzose, &c. &

Labreti lufinghieri I non vi so bramar Sete in belta sinceri. Ma finti al sospirar.

Labretti, &c.

#### 56 W T TO

#### SCENA IIL

Marte, e Venere ..

Mar. A Nelante mio cor da fine ai gual?

Ven. O solpirato artino. In me pietoso
Volgi d'Nume Guerrier, volgi lo sguardo.

Mar. Eccomi aucorche tardo

Giunse Marte oppoituno.

Ven. Chi mi trasse quaggini Mar. Frode di Giune.

Ven. De la superba Divia

Dunque su l'opra Mar. Sl. Ven. Deluso alsine
Vedradempio rigoro.

Mar Sdegno el scioglie, e c'incatena Amore
Ven Del opolo squamoso
Il più fido Natante à me t'arrecchi.

Sorge da l'onde un del fino, che s'accosta al lie
do per riceuer Marte sul dorso.

Soura Gemmata Conca
Il Tridentato Nume à noi sen viene
Partia, partiam Ven. Bramo osseruar sue Pope.
Mar. Pattiam mia Dea. Ven. Non voglio.
Mar. Astri v' intendo
Mi trono in Porto, ed il naustagio attendo.

Mar. Giàful dorfo m'affido . Oime, che veggio à



#### SCENA IV.

Nettuno sopra pomposa Gonchiglia tirata da Caualli marini, e corteggiato da Glauchi, e Tritoni, Venere, e Marte.

Net. Nde voi, ch'ognor fremende Vi frangete in duro scoglio, Ben comprendo, Che volete

Palesar il mio cordoglio:
Questo torbido cor perde il sereno;
Io reggo il Mar, e le tempeste hò in seno.
Ma qual di Citerea sulgido raggio
Quaggiù dicese à serenar mie luci
Seco Gradiuo!O la Mar. Lasciati prego
Lascia I Ceruleo Regno
Del'Algoso Riual suggi lo sdegno.

Ven. Con gelose apparenze

De l'Idol mio vò tormentar l'affetto:

Net Che fate al mio cospetto, Ven, Alto Monarca Il Fasto sol di tue Grandezze ammito,

Nei. Quanto di pretiolo

Dagli esperijs'estende ai Lidi Eoi Adorato mio bene è tuo se vuoi.

Mar M'ami Ciprigna? Ven, Sì. Net, E me tu sprezzi? Ven, Nò:

Mar Non obliga mie gioie

Net. Per me ferba'l diletto feace Mar. Che pretedi: Net. Che vuoi: Ven. Concedo

Le lusinghe à Nettuno, à Marte i baci Accostatosi Marte à lo seoglio Venere si pone anch essa per suggire à sedere sopran-

TAAL

MTTTO il dor so al Delfino ; e parte unita con Mante per l'onde :

Ven. & E'dolce il tormento

Mar. Che gioia predice:

Ven. Amando Mar. Penando.

Mi rende contento.

Mi rorna felice.

à 2. Edolce, &c.

## SGEN

Nettuno .

El'instabil mio Regno Mostruose Falangi Sorgete sù, che fate ? Suscitate ne l'onde Atre procelle infeste Chi la calma non vol proui tempefe Qui adiratofi il Mare forgono varij moftri fra l'onde.

#### CENA

Gioue in machina con Mercurio venendo à placar Nettuno.

Gio. DAce Pace, ò Dio del Man Placa 'l cor, non fremer più. Il seren,che brami tu Gioue sol ti può recar. Pace, &c. et. Nel mio petto, ò Tonante!

TERZO. 59 E tropp'irato, e tropp'offeso il core: Lascia, ch'in grembo a l'onde arda il surore. Gio. Chi ti risueglia in sen foco di sdegno? Net. Resta l'alma schernita La chi l'alme consola, Venere à Marte vnita Quì m'alletta, mi scherne, e poi s'inuòla. Mer. Anc'ad onta di Giuno La Gua Diua rinuenne, il Nume Amante? Calamita de cori è vn bel sembiante. Gio. (Tropp'infesta è colei) Dunque fia vero, Ch'vn Germano di Gioue, Di Saturno la Prole A' fordida Belta schiava si renda. Ner. Lasto, che deggio fart Gio. Tentar l'Emeda. Net, Ma qual Belta fia, ch'i miei sensi accheti? Gio La Gran Figlia di vesta: Per Consorte à Nettun degna è sol Teri. Net. Teti: Gio, Si, si:quel volto Potrà rendere paghi i tuoi desiri. Vieni, ch'in Cielo accolto Darai tregua al penar, pace a i martiri, Gione discende con Mercurio sul lide. Net. Rendimi in calma Amor . Non più scogli Di cordogli, Non più venti di sospir a In Porto del gioir Guida'l mio cor. Rendimi, &c,

C C SCEDE SCEDE

## SCENA VII.

Gioue, Giunone, e Mercurio .

Gin. \ \ \Io cor fosti presago. Ancor Sleale Segui di Citerea l'orme lasciue ? Gio. Mia Bella in te sol viue Rauueduto l'affetto Gin. A che le Sfere Abbandona'l Sourano? Gio. Per placar'il Germano Quà mi trasse 'l desio. Giu. Tu m' abborri, crudel. Gie. T' amo cor mio. Mer. Che sento! Gin. Ah quelle voci · Nel tuo petto suprimi Gio, E pur fido t adoro, Giu. Il falso esprimi . Mer. În che Gioue peccò. Gin. D' altra bellezza Arle a l'impuro foco, Gie. Errai n ol niego. Il tuo perdono inuoco . Gino, Ma la fe, che macchiasti? Gio. Ancor illefo Resta l' onor primiero. Mer. Ogni fallo d' Amor sempre è leggero. Gin. Dunque l' ardor. Gio. E spento. Giu, Il cor? Gio. Pianse pentito. Gin L. alma? Gio. D. auerti offesa Pena nel sen dogliosa, Gin O fedele, ò sleal viuo gelosa. Gio, Resta, Cilenio, al suolo Scaccia dal sen di Giuno vn duo! sì rio'. Giu, Tu m'abborri Crudel, Gio, T' amo cor mio, Labretti sdegnosi, Che il sen mi ferite.

Fermate, sentite,
Sanatemi il cor:
Non tanta bellezza
O meno rigor

Sde- Google

TERZO.

Sdegnose pupille, Che foco vibrate, Sentite, fermate; Sopice l' ardor: Non tanta bellezza, O meno rigor

Cione ripostosi su la machina ritorna al Cielo .

## SCENA VIII.

Giunone, e Mercurio

Giu. A me Gioue s inuola! Diua non ti lagnar ch' ama te sola, Mer. Non ti credo, ò Dio d' Amor ;

Mostri pace a questo seno Poi crudel fai guerra al cor.

Non credo, &c.

Sei buggiardo ò Nume Arcier 3 Offri gioie à questo petto,

L. alma poi non sà goder. Sei buggiardo, &c.

Ma pur Ministre erranti

Quà traheste Ciprigna, Mer. A Marte in grebo La cagion del tuo mal parti poc'anzi.

Gin Seco Marte s' vni! Mer. Sù queste sponde Fel adultera Diua

Scena di sue lascinie al Rè de l'onde.

( Pria, che d'Atlante in mar s' attuffi il die Scoppo sarà de le vendette mie.

Tofto, Fido Cilenio

Al mio Figlio Vulcano il passo affretta:

L'ingegnosa sua Rete

Digli, ch'a me confegui,

Vo, che ferreo rigor plachi i miei fdegni.

Mer. Godi, e lascia goder
Se brami pace al cor.
Vola a l'amato ardor.
Fuggi l'altrui piacer.
Se brami pace al cor
Godi, e lascia goder.
Gin. Chetardi Mer. Il fallo, ò Diua,
Troppo fiera punisci
Gin. O la taci: Non più: Parti, Essequisci.

## SCENA X.

Giunone.

Val'nell'ondofo Mar Pino volante
Combattuto da venti alpira al Porto,
Così l'alma di Giuno
Da gelofia percolsa
Sol di Gione nel fen spera conforto.
Torna in braccio al'Idol mio
Cor'amante ò penerò
Il penar è troppo rio;
Se chi bramo in'sen'non hò.
Torna &c.
Se non segui'l bel, ch'adoro,
Alma mia non gioirò;
Se non scacci il mio martoro,
Infelice ognor sarò,
Torna &c.



#### SCENA XI.

Infernale di fiamme trasparente ripiena d'orridi mostri con faci accese nelle mani.

Cintia, & Amore che sopragiunge,

Cin. Iecchi Abiffi, eterni orrori
Qui trà voi bramo languirs
Che se vn amante cor
Non troua alcun ristor
Il duol, ch'in sen chiudete
Vgguaglia il mio martir
Ciechi &c.

Ma con passo anelante Ver me giunge Cupido.

E qual'affar nel sepellito Mondo

Dela perduta luce

Oue l'odio risiede Amor conduce g

Am. Tutto l'Orbe girando

Cercai la Madre à volo. Or tu che fai s

Cint. Vò chiedendo quaggiù pace à miei gual ... Am. Quest'orror che tu miri à Cintia insegna...

Ch'ou'etern'è il martir pace non regna.

Cin. E pur'ò Nume Arciero
Co l'aurea tua Saetta

Quella pace puoi dar, che bramo, e spero.

Cupido, pietà
Col dardo infocato
Nel cor d'vu'ingrato
Stempra il gel di crudeltà.
Cupido &c.

Am. Confolarti vogl<sup>1</sup>Io Diua Triforme.
Ma sù Trono di foco
Ecco il Tartareo Rè, Vanne indisparte
Tosto vedrai ciò che può far Cupido.
Cin. Bendato Dio nel tuo poter consido.
Si tirano in disparte.

#### SCENA XII.

Plutone sopra Trono infocato corteggiato da vn Choro di Furie.

C Ieco Amor, Nume fieriffimo Sei l'Inferno del mio sen. Sò, che l'Eumenidi Spictate affliggono 3 Sò pur, che gl'Aspidi Empi traffiggono: Ma prou'lo con duolo asprissimo, Che più crudo è il tuo velen . Cicco Amor &c. Discende dal Trono hauendo offernato Amo-Ma qui l'Arcier, che mi tormenta il core > Olà Furie s'arresti. Am. Eh sa piagar, e sa fuggir Amore. Amor ferito con l'aureo suo dardo il cor di Pluto fugge da l'Inferno à volo. Plu. Oimè Qual noua piaga Lo sdegno ammorza, ed il furor'abbatte? Già mi serpe nel seno Vn'amoroso ardor, ch'ogn'altro ardore Rende ne l'alma estinto

Citilia

Dig \_ed in Spoogle

TERZO!

Cintia son tuo trosco : Cupido hai vinto.

Mira come tra l'ombre

Obliando del Giel l'Argentea luce Dietro l'orme di Pluto il cor'è fisinto

Pl. Cintia, fon tuo trofeo; Cupido hai vinto

Cin. Dunque il fosco de l'alma

Rafferenar poss'Io?

Pl. Sel'Aligero Dio

Perte'l cor m'impiago,
Quanto ti disprezzai
Tanto t'adorerò,
A V I O Z

## SCENA XIII.

#### Saturno , Pluto , e Cintia .

Sat. CHe veggio! Aftri ch'ascoltolamica Sorte Secoda'l mio destr. Qual Diuin raggio

A Pluro apri de la ragione i lumi?

P/. Cintia, co'suoi costumi

Sat. Labro, che casto ide , Occhio, che vibra Vn'innocente ardor, Guancia, vezzosa Chel'onestà raccoglie,

Fra modeste lusinghe vn sen; ch'è nudo, : !
Trionfa alfin d'ogni rigor più crudo.

Pl. Cintia, bramo tue nozze. Cin. A tuoi Sponsali Ecco pronto'l cor mio, san Felice euento: Se pago e'l Figlio, e'l Genitor contento. Gran dea del Terzo Giro,

Lieti'l mio piè seguite . Ps. E done se doue-Sat. Nel Regno de la luce , ou'è ben giusto ,

Che Spettator divenga

A vo-

University Google

A vostr'alti Iminei Saturno,e

Pl. La speranza, ed il marrire
Gran fortuna è dell'ama
Fà goder se fà languire,
Fà gioir se fà penat.
La speranza, xc.

Cint. Pupille serenareni
Gioisci Amante cor
Miei Spirti consolateni
V'annodi'l Dio d'amor
Pupille, &c.

#### SCENA

Reggia nel Ciel di C

Venere, e Marte

Che più cerchi , o mio d Spegne l'alma ogni mari Scaccia il petto ogni dolo

Ven. VAghe loglie d'argento
Pur vi ricalca'l piede
Mar. Pari à questo candor splend
S'armi Giuno di sdegno,
Frema Gioue sù gli Astri
Per te sempre i mio petto
Sarà scudo ai desastri
Ven. O gradita costanza, Mar. Etc
Il mio affetto ti giuro.
Ven. Amo i tuoi rai, ne d'altri rai
Mar. Bella, del Dio temuto
Ne gli Alberghi ritotna.
Ven. Verrò: Teco mio Sol l'alma
Mar. Che più brami, amante co

Checke

wheele,

#### TERZOS

#### SCENA XV.

#### Venere .

A Nco in onta di Giuno
L'orme del Dio Guerrier seguir vogl'Io:
Sprezzo il Fato più crudo;
A rio Tenor, la mia costanza è scudo.
L'armato sigore
Non temo di Stelle;
Due luci più belle
Son gli Astri d'Amore
Non temo, &c.
Quest'alma si ride
Del Fato seuero;
Vn'occhio, ch'è nero
L'impero hà del core.

## SCENA XVI.

Non teme, &c.

Nettuno, Apollo, che sopragiunge.

Met. He volete di più pensieri amanti.

Gode l'alma il suo sereno;

Se stringete vn sole in seno,

Voi rapite al Cielo i vanti.

Che,&c.

Ap Così dunque di Triuia Rotta è la fede, e l'amor suo sprezzato? Net. Febo, non ti doler forz'è del Fato.

Ap. Ah che forse risiuti
Per vn bació lasciuo, vn casto amplesso;
Gli Astri non incolpar s'è tuo l'eccesso.
Ne gli Amanti è poca sede.

apleffo ;; offsa.

ccenio, journancenio,

A T T

Son bugiardi i giurame
Incostanti al par de Ve

Mai fermezza in lor si Ne gli, &c.

Net. Non più di Citerea Ardo à l'impuro foco: Son Conforte di Teti Del fourano Motor, feruo à i Ap, Di Cintia che sarà!

#### SCENA

Saturno, Pluto, Cintia,

Ap. E come ? Sat. Al Rè de l'O
Sospirato Imineo Sposa la rese

Pl. Vn fuo guardo pudico alfin r. Cin. Luminoso Germano,

Non irritarti nò: Net. Placa Del bramato piacer giunse à l Ap. Al voler del Destin Febo s'a

Ogni bella, ch'è vezzosa, Ama sol per bizzaria. Troui guerra, è troui p

Vol seguir chì più le pia Vol goder chì più desia Ogni, &c.

Proui gioia, ò purtorme Il dolor'è fuo contento . Il piacer fua pena ria,

Ogni, &c.

wina, sopr. Machina, sopra la quale Gi nihadia, & Discordia, & Amore incaten

69

Pl. Soura lucidi Globi Ecco'l Motor de le Rotanti sfere, Sat. Già gli sti d'Imeneo noto'l piacere,

#### SCENA XVIII.

Gioue, Mercurio Discordia, & Amore incatenati, & li Sudetti.

Gio. R Endeste, ò Tiranni
La pace al mio Soglio;
Son vinti gl'inganni.
Fiaccaro è l'orgoglio.

(glio.

Disc. Mi trafigge'l dolor, Am. M'ange'l cordo. Net. Quai portenti rimiro!

Pl. La Ministra d'Auerno . Cin. Il Dio d'Amore

à 2 Gemono frà catene! Sat Premio d'vn mal'oprar sono le pene.

Am. Chi soccorre Cupido.

Gio. Troppo cò le tue frodi Irritasti lo sdegno 3

Nume crudel (ei di soccorso indegno,

Disc. Per me, che languida,

Trà ceppi hỏ'l piè s

Non trouo oime!

Chi al Rè de l'Etera

Chieda pietà:

Numi, è troppa crudeltà, S'è'l mio mal trà Voi prefisso.

Gio Chi è nemica del Ciel piombi all'Abisso. Viene precipitata da Gione nell'Inferno.

Sat. Sempre d'eccelse imprese,

Gioue, ti miro adorno. (no. N. P. à 2 Rida à tue Glorie, à mie Sposali il gior-

Gio, Or Voi ne basti Regni

5.00

Det

Del Mondo già diuiso,
Co l'adorate Spose
Ite, ò Numi, à goder gioie amorose
Ner. Io di Tetide in sen rapido volo.
Pl. Io con Cintia
Cint. Io con Pluto
Pl. Il tuo guardo, che sempr'è sereno,
Del mio petto conforto sì sà;
Cint. Quell'ardore, che porti nel seno,
Di quest'alma la gioia sarà,

## SCENA XIX

Il tuo guardo , &c.

Giunone, & li Sudetti.

Giu. Pllenio . Merc. Alta Reina . Omai scena giocosa apri à miei lumi Fà, che Marte, e Ciprigna Sian obbrobrio à se stessi, e scherno ai Numi, In questo mentre s'apre la sudetta Machina de Gione, in mezzo alla quale si scopre Marte, & Venere allacciatineila Rete per fraude di Giuno, e resi ludibrio di numerose Deitadi, che per ogni parte gli carcondano . Vi dò baudo, ò miei sospiti, Frà martiri Questo cor non viue più : Mai riposa Chi gelofa L'Alma tiene in servicu Vidò, &cc.

#### SCENA VLTIMA.

Gioue, Saturno, Giunone, Mercurio Amore, Venere, e Marte nella Retescherniti da tutti gli Dei.

Sat. CPettacolo gentil. Gio Nobil pensiero?

Gin O Così Giuno punisce

Vna Dea, ch'è lascina, e vn Dio, ch'è siero?

Ven. Ne tuoi lacci cade i:

à 2 E le vergogne mie son tuoi trosei

Sat. Numi rei si si penate.

Vi castighi's vostro errore: Per cagion del Dio d'Amore Gran ludibrio al Ciel vi fate. Numi, &c.

Gio. Vdite, ò Numi Impuri; Il cor, che reo Geme trà ferrea rete

Perdono aurà se pentimento aurete

Mar, Da tuoi cenni Sourani (pende Marte, Ven, E Ciprigna à 2 immortal Rè di-E da Giuno, e da te perdono arrende.

Giu. Tu disponi, o Tonante, Gio. A voi lasciui; Ogni colpa condono, Il Mondo apprenda, Che preghiera nel Ciel mai giunge in vano.

Resti Marto fra gli Astri,

E Ciprigna, ed Amor rieda à Vulcano . Mer. Sono i lacci disciolti . Vscite , vscite

Di vostra liberta lieti gioite.

Am. Madre, Ven, Figlio vien meco, De le viscere mie parte giù cara;

Marte ti lascio, Mar, Ahi di partenza amara

Amati contenti Partite da me



L'ardore

Del core Più viuo non è

Amati,&c. VA Soani piaceri 3 4 9 1844 3

Fuggitedal fen with 1 . . . . .

La palma Del'alma

Perduto hà il Seren

Soati, &c.

Placa l'alma gelosa, Già la mia sè sù la tua sè riposa.

Cin. Più tiranna non è Fortuna ...

Più nemico non trouo Amor 5 L'vna gioie nel petto adduna, L'altro toglie le pene al cor. Più tiranna, &c.

833,758

Il fine del Drama.



## IN VENETIA,

Per il Nicolini.

Danced by Google